## 4850C!AZ 10%!

23

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica. Udine a domicilio . . . . L. 15 In tutto il Regno . . . . . > 20 Per gli Stati esteri aggiungere le

maggiori spese postali. Semestre a trimestre in proporzione. Un numero separato . . . Cent. 5

arretrato . . . > 10

E DEL VENETO ORIENTALE

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 15 per lines. Annunzi in quarta pagina cent, 10 per ogni linea a spazio di linea. Per più inserzioni prezzi da convenirsi.

Lettere non affrancate non si ricevono nà si restituiscono manoscritti.

Il giornale si vende all'Edicola, all'« Emperio Giernali» in piazza V. E., dai Talacosi in piazza V. E., in Mercatovecchio ed in Via Daniele Manin.

# L'Esposizione Nazionale di Palermo

# Soggiorno dei Sovrani

(NOSTRA CORRISPONDENZA PARTICOLARE) Patermo 17 novembre 1891.

Ieri i Sovrani hanno ricevuto a Palazzo tutte le Autorità; il movimento cominciò all'I pom.

Folla immensa era nei pressi del Palazzo; all'una si suona l'attenti, il pichetto presenta le armi e giungono: la presidenza del Senato, rappresentato dall'ou. Farmi e dai segretari; i senatori Barraco, Avella, Guarneri, Semmola, Guerrieri, Todaro, Duca della Verdura, Ugo delle Favare, D'Ali, Sant'Elisabetta, Paterno, Torremuzza, Niscemi, Conte Tasca, Muratori, Conte Mauzoni, Armo, Bordonaro, Cordova, Scalia, Nobile; la presidenza della Camera, rappresentata dall'on. Bianchieri e dai segretarii; i deputati Marinuzzi, Amato Poiero, Muratori, Figlia, San Giuseppe, D'Ajala Valva, Cuccia, Di Blasio, Quartieri, Dini, Maurigi, Minolfl.

Il Re e la Regina s'intrattengono singolarmente con ciascuno; sono soddisfatti delle accoglienze ricevute e della r.uscita della mostra.

All'una e mezza giungono: il comm. Ciampa primo presidente della Cassazione; il comm. La Manna, primo presidente della Corte di appello e il procuratore generale comm. Bussola.

Alle due sono ricevuti dalle LL. MM. il comandante il 12° corpo d'armata; l generali di stanza a Palermo: il comandante la squadra italiana, ancorata nella nostra rada, vice ammiraglio Noce.

Alle due e mezzo giungono il prefetto della provincia comm. Colucci, il consigliere delegato cay. Donato, la giunta amministrativa, la presidenza del Consiglio provinciale e la rappresentanza della deputazione provinciale.

La folia aumenta; si crede che i Sovrani usciranno a passeggio dopo il ricevimento.

Alle tre circa giungono il Sndaco on. Paternò e gli assessori Ganzaria, Oliveri, Agnetta, San Giovanni, Scardulla, La Farina, Cervello, Galati, Maggiacomo, Boscogrande, Cimino.

Il Re si compiace del miglioramento trovato nella citià e parla del risanamento ed lusiste, malgrado le assicurazioni dell'assessore Cervello, a chè si provveda presto la città di buona acqua, come Napoli ha faito con quella del Serino

La Regina s'intrattiene col marchese di Ganzaria, contenta delle accoglienze entusiastiche ricevute.

Alle 3 112 sono ricevuti il Rettore dell' Università, prof. Macaluso, ed il

corpo accademico.

Alla 4 giunge il corpo consolare, cioè i consoli W. Stigaud, (Inghilterra): Trajasko, (Russia); Quercaoli (Beigio);

Schumaker, (Germania); Liamb, (Portogallo); de Pourtalès, (Francia); Zamitts, (Spagna); Varcaro (Austria Uugarica); Puglisi, (Brasile); Puth, (Stati Uniti d'America); Trigomi, (Svezia e Norvegia); Consiglio, (Turchia); A. Lagana, (Danimarca); A. Pace, (R. Argentina); L. Pace, (Perù); conte del Casato, (Monaco); Dichiara, (Messico): Tagitavia, (Hawai); Fazio, (Venezuela); cav. Corvaia, (Nicaragua).

Il Re s'intrattiene con tutti affabilmente: al console di Germania disse: « L'imperatore Guglielmo non manca mai di mostrarsi affettuoso con noi ».

La Regina s'intrattiene coi console di Francia parlando con molta verve. I Reali ebbero per tutti parole cortesi, chiedendo notizie dei rispettivi paesi e governi.

Alla 4 pom. il ricevimento ha ter-

ile

Frattanto la piazza si era letteral-

mente gremita di popolo, ma si vocifera che i Sovrani non escono. Allermolti vanno a consegnare al guardaa porta le suppliche che intendevano umiliare alla Regina; alle 4.30 scendono i ministri e vanno a passeggio.

A Villa Lamostra, L'on, Tasca ha leri offerto una refezione, nella propria Villa, ai deputati presenti a Palermo. All'Esposizione. -- leri cera segui l'inaugurazione della fontana luminosa con intervento dei Sovrani.

Fin dalle 7 pom. il corso V. E. e la

via Macqueda, splendidamente illuminate, sono affoliatissime. Innanzi all'ingresso dell'Esposizione fanno il servizio un battaglione di fanteria, carabinieri a cavallo ed a piedi.

Entro alle 9. Si traversa la Galleria delle piccole macchine e si scende nel giardino. Questo è abbastanza vasto, illuminato con lampade elettriche e con bicchieri di vario colore.

Attorno alla aiuole vi sono degli stendardi portanti in cima gli stemmi ed i nomi delle 100 città d'Italia; nel centro, presso la Fontana, leggo Udine.

L'acqua della fontana è già ad una deno. discreta altezza; si sprigioua da alcuni zampilii posti nel centro; ancora uon è illuminata.

Intorno al giardino sono eretti degli eleganti chioschi, dove si vende acqua a bibite, ed in uno più grande si fabbricano a vapire Les gaufres specie di frittelle napolitane.

Tutte le sale della E posizione sono chiuse.

Alle ore 10 gli squilli di tromba annunziano l'arrivo dei Sovrani, la fanfara reale e l'inno vengono suonati da due bande militari riunite.

Si avanza il Re dando braccio alla Regina; li seguono il Principe di Napoli, il Sindaco, l'on. Camporeale, il Prefetto, le Dame di Corte e tutte le autorità.

Acclamazioni ed evviva prolungati accolgono i Roali che si fermano sulla gradinata laterale, che porta alla Galleria del lavoro.

S'illumina la Fontana e si spengono le lampade elettriche. Effetto sorprendente - la luce elettrica posta dentro la vasca, sotto i zampilli si riflette sull'acqua uscente, attraverso dei telai girevoli fatti di cristalli colorati.

Sotto vi è la camera del meccanismo dove, allura, si trovavano l'Ingegnere costruttore a gli operai.

Primo effetto tutto verde, l'acqua s' innalza a 30 metri, i zampilli si allargano, si confondono, ricadono a forma di piume colossali, bellissime. Quindi cambia colore; Argenteo, poi Rosso, Bleu, Nero grigiastro.

Finalmente ogni gruppo di zampilli ha un colore differente; questi colori si confondono in alto e formano un' iride bizzarra.

Frattanto la sala viene illuminata alia veneziana e quell'illuminazione dà un risalto spiendido alla Fontana; il tempo è primaverile.

Ore 10 12; i Sovrani si ritirono fra gli applaust.

Fuori folia enorme, lo stesso lungo le vie. Le L. L. M. M. ritornano alla Reggia, ove la Regina tiene circolo, ristretto alle persone di corte.

Si aprono le Gallerie e si permette ai visitatori di girare.

Alle Il si chiudono però le sale. Domani: Il Re andrà a visitare l'Ospedale Civico ed altri stabilimenti. La Regina farà la salita del Moute-

pellegrino e visiterà il Santuario di S. Rosalia; si recherà quindi all'Ospisio Marino.

La sera poi all'Esposizione vi sarà

concerto orchestraie e mandolinata. Oggi i Sovrani interverranno al pubblico passeggio nella Via della Libertà, che è quella che costeggia l'Esposizione. Si prevede gran sfoggio di equipaggi.

# UN CASO NUOVO DI ZECCA Crispi preso.... per un altro !

A Bondeno (provincia di Ferrara) coloro che si recavano a visitare il cimitero, videro con immensa meraviglia una sepoltura col ritratto dell'ex presidente del Consiglio dei ministri on. Crispi, in fotografia, ed una ghirlanda di flori con questa scritta: « A mio marito. »

Non si poteva equivocare, era proprio lui l

Figurarsi i commenti che si facevano e le supposizioni per ispiegare quel caso apparentemente strano.

La più verosimile fu quella di un tale, che osservò essere ormai abitudine degli nomini politici di fare tutto in incognito, e per conseguenza possibilissimo che l'on. Crispi fosse morto на преобрато и Ворово.

Finalmente si riuscì ad avere la vera spiegazione, ed ecco di che si trattava.

Una donna di Bondeno era, giorni prima, andata a Ferrara, e, passando sotto i portici del teatro, si era fermata a guardare tutte le belle fotografie che erano esposte nelle vetrine del negozio Buffa.

Tra i ritratti vi ara quello dell'on. Crispi. - Questa donna, vedendolo, restò impressionata ed esclamós

- Mio Dio! Il mio povero marito!... come assomiglia a mio marito, che è

Entrò in bottega, contrattò il ritratto e lo comprò, portandolo con lei a Bon-

Quando fu il giorno dei morti, lo partò al cimitero, le espose sulla temba di suo marito, dicendo che quello era il ritratto del suo defunto; consorte!

# Un palazzo per il principe di Napoli

Sino in corso attivissime trattative tra la Casa Reale e l'amministrazione del principa Barberini per la vendita del noto p:lazzo Barberini, in via delle Quattro Fontane, situato a pochi passi dal Quirinale.

Il principe Barberini domanderebbe per compenso 15 milioni di lire, mentre la Casa Reale ne avrebbe offerti solameute 12.

Naturalmente lo storico palazzo sarebbbe ceduto come sta, con la sua splendida galleria, il parcoje il mobilio aplendidissimo.

Il palazzo servirebbe di abitazione per il principe di Napoli e per il personale della aua casa civile e militare.

Alcuni vogliono vedere in questa decisione di S. M. il Re il prossimo annunzio del matrimonio del Principe di Napoli.

# Per la Torre storica di San Martino

La Società di S. Martino e Solferino ha diretto il seguente appello ai presidenti delle Società del tiro a segno nazionale:

Onorevole sig. Presidente

Codesta onorevole Presidenza ben sa che sui colli storici di San Martino, ove fu scritta una delle più belle pagine del nostro risorgimento, sorse per oblazioni spontanee di privati cittadini una Torre monumentale, in onore del Gran Re Vittorio Emanuele II, nella quale si compendierà il ricordo di tutta la storia della nostra unità.

Come Ella può rilevare dalla unita incisione, quest'opera colossale, misura 70 metri di altezza, e conterrà pregevoli opere d'arte.

Nella sala terrena, chiusa da cancellate in metallo, col pavimento in marmo, e colle pareti e la cupola dipinte ad incausto, a figure allegoriche, verrà posta la statua in bronzo di Vittorio Emanuele, opera del cav. prof. Antonio Dal Zotto, celebre per la statua di Tiziano a Pieve di Cadore, e per quella di Goldoni a Venezia.

Salite le prime rampe, costruite nel basamento della Tocre, si trovano due ampi corridoi, sovrapposti l'uno all'altro, in cui verranno disposti, sopra elegantı leggii, i libri fondamentalı, contenenti i 700 mila uomini dei combattenti che presero parte ad una, o più, delle 7 campagne per l'indipendenza italiana, del 1848 al 1870. Tali nomi, per renderne al pubblico più chiara la ricerca, saranno divisi per provincie, circondari e comuni. Il lavoro di ricerca di questi nomi presso gli archivi di Stato è già compiuto; furono già coordinati e trascritti nei libri quelli di 36 provincie, e si prosegue il lavoro man mano che i Consigli provinciali accordano i fondi per la spesa relativa.

Dal secondo corridoio si entra nella prima delle sette sale che si succedono lungo la torre, in ciascana delle quali sono raccolti i ricordi di una delle campagne dell'indipendenza, e vi è dipinto un quadro ad incausto, della superficie di 40 a 60 metri quadrati, ricordante un episodio della Campagna a cui la sala si riferisce. I detti quadri rappresentano:

1ª Sala 1848 — Battaglia di Goito. 2ª Sala 1849 - Difesa del Ponte deda Laguna di Venezia.

3ª Sala 1855-56 — Battaglia della Cernaia. 4ª Sala 1859 — Battaglia di San

Martino, ultimo attacco dopo il temporale.

5ª Sala 1860-61 - Presa di Porta Capuana. 7ª Sala 1866 — Il quadrato di Cu-

7ª Sala 1870 — La Breccia di Porta

Di questi quadri furono già ultimati quelli del 1848-49 e 1859, per opera di tre distinti pittori, quali sono il De Stefani Vincenzo, di Verona, che dipinse quello del 1848; il Bressanin Vittorio, di Venezia, che dipinse quello del 1849, ed il comm. Raffaello Pontremoli, ispettore dell'Accademia di Brera, che dipiuse quello del 1859. Del quadro del 1860 61 è già pronto, e fu auche approvato il bozzetto, dell'egregio pittore Giuseppe Vizzotto, di Oderzo. Degli altri tre si stanno preparando i bozzetti.

L'esecuzione di questo monumento, che ricorderà ai posteri le glorie di quelli che ci diedero una patria una e libera, venne affidata alla Società degli Ossari di Solferino e San Martino, che finora raccolse e spese circa L. 400,000.

Per completare tale opera, occorrono ancora 100,000 lire, e per raccoglierle abbiamo pansato di rivolgerci ai nostri soci e alle Società di Veterani, Reduci, Volontari Garibaldini e di Tiro a Segno, come quelle che più da vicino seguono ed onorano le tradizioni del nostro esercito.

Qualunque sia l'offerta che farà ciascun socio di cotesto onorevole sodalizio, essa agevolerà il nostro compito.

Le unisco perciò alcuni fogli sui quali ogni offerente potrà scrivere il proprio nome, l'offerta fatta, nonchè quelle indicazioni che credesse opportune, nel caso che il medesimo avesse preso parte a qualcuna delle campagne.

Si avverte per norma che i detti fogli verranno rilegati in volume ed inoltre, che il nome degli offerenti si scrivera su apposite tabelle, da porsi nella Torre, quando l'offerta non sia inferiore a 50 centesimi.

Siamo certi che nessuno vorrà mancare al nostro appello, che ha per scopo di condurre a termine un'opera, la quale, mentre è destinata a tramandare ai venturi la memoria del Re Liberatore e di tutti quelli che esposero la vita per le patria, è destinata pure a tener vivo, con il culto delle memorie, il santo amore di patria, o ad ispirare nei nepoti il desiderio di non essere da meno degli avi.

Se il favore del pubblico non ci verrà meno, l'inaugurazione della Torre verrà fatta con grande solennità nell'anno 1892.

Il Prezidente V. STEFANO BREDA

# LE TASSE A MASSAUA

La Gazzetta Ufficiale pubblica un decreto col quale vengono imposti speciali tributi alle popolazioni indigene di Massaua.

Il decreto che impone le contribuzioni agli indigeni stabilisce che le popolazioni della colonia, meno quelle esenti in virtu di precedenti convenzioni debbono corrispondere un tributo annuo in denaro, che può però essere anche pagato in natura.

I capi delle popolazioni sono responsabili del pagamento verso il governo, li tributo per quest'anno è fissato in lire 37,800 per la regione di Samhara, in L. 108,600 per la regione di Vifrein, in L. 2000 per la regione nell'Asmara, e in L. 1580 per la regione di Decatasea.

# CRONACA

# Urbana e Provinciale

# Il compleanno della Regina

Oggi ricorre il compleanno di S. M. la Regina Margherita, che, essendo nata il 20 novembre 1851, comple il auo 40° anno di età.

Alla Regina d'Italia mandiamo i nostri emaggi, i nostri auguri sinceri.

Per l'odierna fansta ricorrenza sono imbandierati i pubblici edifici e molte case private.

# Interessi provinciali

Proposta d'una petizione al Parlamento perchè sia fatto più equo trattamento alle Provincie Venete nel riguardo dell'imposta sui fabbricati rurali.

(Relazione della Deputazione provinciale per la seduta che il Consiglio provinciale terrà il giorno 30 corr.)

## (Contin. e fine vedi n. 276)

Ma la vostra Deputazione ha voluto compiere altre pratiche, e procurarsi altre informazioni circa l'importante argomento. - Fino dall'anno 1888 in una riunione in Milano di notevoli per censo, per studio e coltura economica, di varie Provincie d'Italia, e nella quale discutendo di interessi generali, si era preso in esame il Regolamento esecutivo della legge 1 marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, fu avvertito e riconosciuto nuovamente che, una disparità enorme di trattamento, esisteva con danno delle Provincie Venete e Lombarde, in confronto delle altre, nella misura d'imposta sulle costruzioni rurali, e fu riconosciuta l'opportunità di chiedere un equo provvedimento.

La vostra Deputazione, per non fare opera vana, se per caso da altri tentata inutilmente, si rivolse alle Rappresentanze Provinciali (naturali tutrici degli interessi economici), a precisamente a quelle di Milano, Brescia, Bergamo a Cremona per sapere quali istanze, in seguito a quella riunione, fossero state eventualmente presentate al Governo od al Parlamento. — Dai riscontri avuti da tre di esse, risulta che, fino ad ora, nessuna mozione sull'argomento di cui trattasi, era stata fatta. La Rappresentanza di Brescia però scrive che prenderà in esame l'argomento che reputa degno di studio, e quella di Bergamo, che forse si sarebbe a noi unita per un'azione collettiva al Governo.

E l'on. Deputazione Provinciale di Rovigo, venuta, col mezzo della pubblicità, a cognizione che l'accennato oggetto dell'imposta sulle costruzioni rurali, era stato portato d'innanzi a questo Consiglio, così si esprime, con sua gradita Nota 18 agosto p. p. n. 2582 all'egregio nostro Presidente: -Rienamente convinto questo Collegio della convenienza di studiare il grave problema, dichiara sin d'ora di associarsi al movimento iniziata da cotesta Provincia che è all'avanguardia del progresso agricolo, ed esprime il desiderio di avere sollecite comunicazioni. trattandosi di una questione che riveste caratteri di equita e di giustizia distributiva. » Mentre ci accertammo per quanto

era possibile che nessuna mozione o reclamo era stato fatto da rappresentanti di interessi pubblici, abbiamo potuto convincerci che non saremmo soli, nel caso di ricorso agli alti poteri dello Stato, e che, alla nostra iniziativa, non mancheranno le adesioni delle Provincie interessate.

Le discussioni sull'argomento della condizione eccezionale cui sono sottoposti i contribuenti dei fabbricati rurali giusta il censimento Lombardo-Veneto, ha un'epoca alquanto remota. Con Decreto Reale II agosto 1861 fu nominata una Commissione, coll'incartco di ricercare i mezzi pratici più epediti per ottenere in via approssimativa, la perequazione delle basi sull'imposta fondiaria, terreni e fabbricati nelle vari-Provincie del Regno, a fine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima,

Quella Commissione presentò il suo schema come una perequazione approssimativa, auzi non volle neppure chiamarla con questo nome, ma lo intitolò conguaglio provvisorio.

E raccomandò al Parlamento perchè provvedendo in questa forma pel presente, decretasse fino d'allora una esatta e completa perequazione per l'avvenire. - Il dettò conguaglio fu approvato dalla Camera dei Deputati il 20 marzo 1864, e la legge relativa, sotto la de-

sui fabbricati. Della Commissione suddetta faceyang

signazione di imposta fondiaria, com-

prendeva l'imposta sui terreni, e quella

parte illustri apecialisti, per malità di alto valore inteliectuale e elientifico tra cui il Jacini, il Del Maino, il Pogsenti, che rivelarono e posero in evidenza la sperequazione ed il grave trattamento censuario applicato ai fabbricati rurali nella Lombardia pel fatto del censimento Lombardo-Veneto, in confronto degli altri compartimenti del Regno, ma senza certa efficacia, tanto più che qual conguaglio, fatto su catasti diversi, imperfetti, difettosi, irregolari; e in alcuni luoghi essendo mancanti, aveva natura transitoria, ed era un atto preliminare alla perequazione generale che pareva molto vicina. -La legge dunque che porta la data del 14 luglio 1864 che stabilisce il metodo di ripartodel contingente di imposta fra i vari Compartimenti, mantenne in vigore in ogni compartimento le antiche

E cosi fece la legge 26 gennaio 1865 per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati estesa anche alle Provincie Venete con quella del 28 maggio 1867. Per essa sono esenti dall' imposta medesima, le costruzioni rurali coi loro accessori. Ma esguito lo stralcio dei fabbricati urbani dal catasto fondiario, nel quale erano accumulati coi rurali, - questi ultimi, nelle Provincie Venete e Lombarde, come abbiamo detto continuarono a pagare come da prima per cui l'accennata esenzione rimane senza effetto se pur non si rivolse in un'ironia, - E così quella legge unificatrice. non porto alcuna parificazione, mantenendo l'enorme diseguaglianza.

Anche l'illustre Minghetti, nel prendere in esame i catasti degli antichi Stati, metteva in evidenza, nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati il 21 maggio 1874 e che citammo. la grande disparità esistente nel riguardo dell'imposta sui fabbricati rurali e conchiudeva: « Tale diseguaglianza deve essere fatta cessare ora che si tratta di una generale perequazione ».

L'eminente statista certo non poteva prevedere che, stante l'urgenza del provvedimento che doveva cancellare legali ingiustizie, sarebbero invano decorsi altri 12 anni.

Ma le Provincie Venste tra le ultime venute nel Consorzio Nazionale a per ciò più a lungo sofferenti sotto la precedente amministrazione, hanno ancora, e sia detto per incidenza, altri trattamenti diseguali, oltre questo di cui si parla, come p. e. quello del carico delle spedalità estere, che colpisce i bilanci comunali specialmente della Provincia nostra, e su cui più volte, e ben lo sapete, fu richiamata l'attenzione del Governo e del Parlamento. non che quello della obbligatorietà della spesa di provvedere agli esposti intorno a cui Deputazione a Consiglio si affaticano per una riforma, a base sperimentale opposta dal Governo, ma voluta dai tempi mutati che porterebbe sollievo anche alla finanza provinciale e su cui di nuovo sarete chiamati a de-

liberare in questa straordinaria sessione. Che se, tornando al soggetto, alcuno volesse rilevare che, nell'operazione di conguaglio provvisorio del 1864 fu tenuto conto delle forze contributive, o della ricchezza economica delle Provincie dei varii compartimenti, ed in proporzione di queste venne fatto il riparto del contingente generale dell'imposta fondiaria, per cui certe diseguaglianze sarebbero state, in qualche modo fatte meno sensibili; ciò assolutamente non regge per le Provincie Venete, non facienti politicamente parte allora del grande Consorzio Nazionale. -- Di guisa che il contingente che per esse fu successivamente fissato, veniva concretato sulle basi censuarie preesistenti.

Se non che la legge del 1 marzo 1886 sui riordinamento dell'imposta fondiaria, ha dato soddisfazione ad ogni domanda di parificazione, e perciò sciolto anche il problema dell'imposta sui fabbricati rurali, per cui le Provincie spareggiate, in oggi nulla hanno diritto di più domandare. -- L'art. 15 ultimo comma, di quella legge, trattando delle costruzioni rurali, o designando quelle che per tali, devono considerarsi dice: I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta,

Ma siffatta disposizione quando andrà

in vigore? Pur troppo il grande lavoro della perequazione generale fondiaria che, nella legge, non ha termine fisso al suo compimento, che lentamente procede per l'incaglio delle finanze, e non potrà vedersi compiuto che, in un avvenire molto lontano, ci spinge la reclamare, prima che sia operativa la disposizione suddetta che, liberate le costruzioni rurali dalla grave imposta presente, sieno invece assoggettate a più equo trattamento.

Nè alcuno vorrà obbiettare che il termine presumibilmente lungo dell'operazione generale del catasto si poteva abbreviare coll'acceleramento del medesimo, persistendo nella deliberazione

già adottata. - Questa obbiezione non sarebbe seriamente fatta, quando si ripersi alla entità della somma che la Provincia avrebbe dovuto antecipare allo State, giusta il nuovo praventivo della G. S. del catasto, e che il tempo della esecuzione dell'opera, era indoterminato. Tre milioni di antecipazioni e 12 anni espres amente condizionati agli stanziamenti della spesa necessaria nel bilancio dello Stato.

Prendendo le mosse dall'epoca fissata nella leggo del Conguaglio provvisorio 1864, che sanciva (art. 14): Dentro il mese di febbraio 1867 al più tardi, ministro delle finanze, presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le Provincie del Regne, - preudendo le mosse da quel punto, 19 anni fino al 1 marzo 1886 sono decorsi; più di al ri tanti, per essere modesti nelle previsioni dell'oggi ne passeranno ancora; - in tutto quasi mezzo secolo tra studio e lavoro materiale, prima che l'Italia abbia il suo catasto fatto e compiuto (1). E la sperequazione parziale sull'imposta delle costruzioni rurali, per limitarci a questo soltanto, si farà ancora più stridente ed estesa, quando sarà operativo il nuovo censo in quelle Provincie che ne ottennero l'acceleramento.

E di fronte a tutto questo, possono, ripetiamolo pure, le Provincie che più si trovano a disagio, mantenersi in silenzio e non chiedere ciò che è giusto, e che facilmente può esser dato?

E se coll'art. 47 della legge 5 marzo fu acconsentito il catasto accelerato, sempre in omaggio a quel concetto supremo di equità di portare cioè un sollievo alle Provincie più aggravate dall'imposta fondiaria, e più sperequata, non vi è ragione alcuna, sussistendo la stessa causa, di non uniformarsi al concetto che ispirava quella disposizione, e di respingere una giusta domanda, come quella che vi proponiamo di presentare al Parlamento, tanto più che, qualora venisse accolta, l'operazione tecnica relativa non presenta alcuna difficoltà, e può essere eseguita in un tempo molto breve, a senza dannose conseguenze, come diremo in seguito per il bilancio dello Stato.

La questione dell'imposta sulle costruzioni rurali nelle Provincie Lombardo Venete è stata portata di recente anche d'innanzi alla Camera dei Deputati dall'on: Imbriani, sotto forma d'interpellanza all'on. Ministro delle Finanze. Questa circostanza forse per alcuni, avrebbe potuto consigliare ad at. tendere lo svolgimento della interpellanza stessa, la risposta del Min:stro e l'eventuale procedimento parlamentare; - ma la vostra Deputazione ha pensato di cogliere invece l'opportunità che l'accenuata congiuntura le offeriva, per proporvi di presentare una formale patizione al Parlamento, colla convinzione che, così la domanda stessa, avrebbe acquistata la forza maggiore e probabilità di successo. — Avremmo potuto indirizzarci, chiedendo provvedimenti legislativi, anche per mezzo di una Nota, al Ministero il quale avrebbe con altra Nota risposto. Ma p.ù adatto all'importanza del soggetto, più solenne, e più conforme alle consustudini di un Paese libero ci parve il ricorso diretto alla Sovranità Nazionale. - Null'altro vi proponiamo per le ragioni esposte, di chiedere, che equità di trattamento, e che l'importo dello sgravio parziale di imposta sulle costruzioni rurali, venga distribuito a carico di tutti i compartimenti del Regno, come fu fatto colla legge 1 marzo 1886 della parte di contingente che doveva ricadere sulle Provincie Venete e Lombarde di nuovo censo, per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano autorizzato dalla legge 23 giugno 1877 N. 3904 (Serie 2).

Per sifatto modo nessuna alterazione o turbamento sarebbe portato al bilancio dello Stato.

Avverte ancora la vostra Deputazione che sciogliendo un impegno preso in conformità alla raccomandazione fattale nella torpata del Consiglio del 1 luglio, trattandosi d'interesse comune alle Provincie Venete, queste saranno invitate per un'azione collettiva, reclamando le loro adesioni.

E poiché l'oggetto de' nostri studi è della massima importanza e perchè la

(4) I disegni di legge dal 1864 in poi, presentati sarebbero quattro :

I. Quello che formava il Titolo II del progetto di legge presentato il 21 aprile 1869 pel riordinamento dell'imposte dirette (Cambray-Digny). 11. Quello del 21 maggio 1874 sulla pere-

quazione dell'imposta fondiaria, riprodotto il 21 gennaio 1875 (Minghetti) dietro i lavori di una Commissione nominata nel 1871, e presieduta dal generale conte Menabrea.

III. Quello del 10 marzo 1877 sul riordinamento dell' imposta fondiaria (Depretis). IV. Quello del 28 aprile 1882 sul riordina, mento dell'imposta fondiaria (Magliani),

mozione che vi proponiamo riesca più autorevole ed efficice, vi invitiamo, onorevoli signori, a votare il seguente Ordine del giorno:

« Il Consiglio provinciale, udita la « relazione della Deputazione, la incarica « di rivolgersi con patizione formale al Parlimento perchè venga fatto un « più equo trattamento alle Provincie · Venete nel riguardo dell' imposta sulle coatruzioni rurali; sia al caso ripar-« tito lo sgravio su tutti i comparti-« menti catastali — curando l'associa-« zione nella domanda di altre Pro-« vincie ».

Udine 9, novembre 1891 Il Deputato relatore G. BATTISTA FABRIS

OBSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Starione di Udine - R. Islituto Tecnio

| 19 novem. 1891                                                                                                                                   | ore9a.                                     | ora 3 p.                                                | ore9p.                                | 20<br>novem.<br>ore 9 a.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Barom, ridott. a 10° alto met. 118.16 aul livello del mare mill. Umidità rela- tiva  Stato del ciclo Acqua cad.  Vento dires. val.k. Term. cent. | 760.6<br>27<br>misto<br>0<br>8.9<br>massim | 759.2<br>65<br>misto<br>—<br>0<br>12.2<br>4 14.0<br>5.8 | 759.4<br>88<br>nebb.<br>—<br>0<br>6.4 | 757,6<br>94<br>nebb.<br>0.3 |

Temperature minima all aperto 3.8 Telegramma meteorico. Dall' uf-

ficio centrale di Roma. Ricevuto alle ore 5 pom. del giorno 19:

Venti deboli vari, cielo sereno.

Dall'Osservatorio Meteorico di Udine

### COMUNICAZIONI della Camera di Commercio

Per le fabbriche di sedie. La Direzione generale delle Gabelle, accogliendo l'istanza di questa Camera, ha autorizzato l'ufficio doganale di S. Giovanni di Manzano a adaziare le spedizioni di legname greggio semplicemente segato, proveniente dall'Austria-Un-

Commercio della seta a Lione. 11 Comitato italiano di Lione, nell'ultima sua rassegna, scrive; « All'attività d'affari corrisponde una debolezza persistente dei prezzi, che non solo risentono il menomo miglioramento, ma durano fatica a manteversi. Si vuol spiegare questo stato anormule con le tristi condizioni del mercato economico e monetario del mondo intero e con la perturbazione generale che sarà provocata dalla prossima scadenza dei trattati di commercio.

Comunque sia, persiste l'anomalia di vedere gli affari animati, e senza pro-

Esportazione di frutta e legumi. Il R. Istituto di incoraggiamento di Napoli, col fine di promuovere la esportazione delle frutta e dei legumi nostrani, invita i produttori e gli esportatori di tali generi a volergli fornire, i primi tutte le indicazioni possibili intorno alla qualità, quantità, luogo di coltivazione e precocità, ecc., delle frutta e legumi ch'essi credessero di puter destinare alla esportazione, e i secondi, a man festare il loro avviso circa i mezzi più adatti all'imballaggio di tali prodotti, e a mandargli i relativi campioni.

Per maggiori schiarimenti rivolgersi alla Camera di commercio.

Appalto di rivendita sali e tabacchi. Alle ore 10 ant del giorno 10 dicembre 1891 presso l'Intendenza di Finanza di Udine, sarà tenuta asta a offerte segrete per appaltare la rivendita n. 2 nella frazione di Borgo Amalteo in S. Vito al Tagliamento.

Il reddito medio della rivendita durante l'ultimo trienno fu di L. 2040,53.

Vidimazione aunuale delle Licenze di pubblici esercizi. Le licenze dei pubblici esercizi devono essere sottoposte alla annuale vidimazione e fatte pervenire alla Prefettura non più tardi del 10 dicembre p. v. unitamente ai soliti documenti.

Coloro che intendessero di chiedere la protrazione dell'orario di ordin ria chiusura dovranno far pervenire separata domanda in carta da bollo ed una marca da bollo cent. 60 da applicarsi sul permesso, dovendosi ritenere cessati col 31 dicembre quelli già accordati.

Fermo di contrabbando. 🗕 Um arrestato. Sul fermo di contrabbando che annunciammo già ieri, abbiamo i seguenti particolari:

Ieri mattina, in una campagna fuori porta Pracchiuso il brigadiere di Finanza Francesco Fava e la guardia Pietro Mondadoni, incontratisi con due contrabbandieri, li attaccarono.

Dopo breve collisione uno dei contrabbandieri fu arrestato, mentre l'altro rausch a fuggire.

Furono sequestrati due colli di zucchero del peso di 41 chilog,

Una buona lezione a chi spaccia generi alimentari adultorati. A Toti : il tribunale condunnò dicci fabbricanti torinesi di conserve alimentari, per aver messo dei sali di rame in proporzione esagerata in scatolo di legumi onde conservare il colore verde. Fra costoro fu condannato il noto fabbricante cav. Bernardo Sogno a cinque mesi di reclusione, R'correranno tutti in Appello.

Il tragico fatto di San Michele. Ricorderanno i lettori del tragico fatto avvenuto a San Michele al Tagliamento, vicino a Latisana, nel 30 maggio p. p. per cui certo Carlo Ermenegildo detto Zaccariotto, tentando uccidere con una rivoltella la propria amante Eleonora Ambrosio, che lo avova lasciato, ucciso Luigi Pestrin che era accorso sul luogo.

Ieri cominciò davanti la Corte d'Assise di Venezia (poiche San Michele al Tagliamento appartiene a quella provincia) il dibattimento in confronto di detto Carlo Ermenegildo per tentato omicidio e per omicidio volontario.

Nel suo interrogatorio l'imputato piange, dice che la sua amante era capricciosa; che lo abbandonò in vista allè sue insistenze ed alle interposizioni di amici perchè riannodasse le relazioni; che quindi, in preda a straordinaria eccitazione di nervi si recò a Udine a comperare delle cariche da rivoltella e a Latisana a fare acquisto d'una rivoltella vecchia.

Recosi quindi alla filanda ove si trovava la Eleonora Ambrosio, il giorno 30 maggio la pregò caldamente di riammetterlo nelle sue buone grazie. Avutone un reciso rifiuto, estrasse la rivoltella, però non con l'idea di ucciderla, bensi di costringeria a riannodare le relazioni.

La Eleonora spaventata si fece scudo della madre che sopravenne, e rincorsa pure dall'amante, sotto la minaccia acconsenti di essere ancora sua amante, cosicché egli allora abbassò l'arma desistendo da qualunque idea minacciosa.

In quel mentre senti prendersi per le braccia. Era Luigi Pestrin che, accorso in ainto delle donne, coraggiosamente tratteneva il braccio armato del Carlo, Questi cercava allontanarlo, perchè non succedesse qualche disgrazia, tenendo ancora in mano la rivoltella che aveva prima caricata a sei palle. Nel tenersi abbracciati un colpo parti, certo inavvertentemente. L'imputato nega avesse alcun motivo di rancore con l'ucciso. Lo vide cadere a terra, ed allora spaventato si allontanò dal luogo, e sovreccitato si mise a correre verso Latisane, gettando la rivoltella nel flume, e consegnandosi ai carabinieri di quella stazione.

Furono assunti circa venti testi, ed oggi avrà fine il dibattimento del quale daremo l'esito.

Colpite da malore. Verso le 6 a 112 di iersera da questi agenti di P. S. venne accompagnato all' Ospitale civile, a mezzo di pubblica vettura, certo Benvenuto Petricig d'anni 16 da Ovaro (Tolmezzo), contadino, perchè truvato a giacere in Mercatovecchio colpito da malore.

Per ubbriachezzaed oltraggi. Dai vigili urbani vaane ieri arrestato certo Valentino Pala fu Domenico d'anni 43, facchino dal Chiavris, già sorvegliato speciale, per ubbriachezza ripugnante ed oltraggi.

Furto di lire 30. Stamattina verso le 7, presso l'affittaletti Spigolotti, in via Francesco Mantica, venne perpetrato un furto di lire 30, in tre viglietti di banca da lire 10, a danno di Daniele Gori da Colloredo di Mont'Albano. Si sta cercando l'autore del furto.

Smarrimenti. - Nel tratto compreso tra piazza S. Giacomo e via Cortazzis o nell'osteria alla Cucina economica furono ieri perdute lire 65. Il perdente à un povero contadino e farà opera onesta e generosa chi avessa trovata detta somma a portarla all'ufficio locale di P. S. che riceverà competente mancia.

- Un povero campagnolo ha perduto ieri 12 fiorini. L'onesto che trovandoli, li portasse u questo Ufficio di P. S. farebbe opera buona e doverosa,

Associazione Generale fra gli Impiegati civili. Domani 21 corr. alle ore 8 1/2 pom. la Società fra gli Impiegati civili delle pubbliche Amministrazioni, solennizza l'inaugurazione della propria Sede in questa città, palazzo Cernazai.

Domani stesso si darà la pubblicazione del relativo programma, ed intanto vengono avvisati tutti i soci che potranno prender parte a tale trattenimento assieme alle persone della propria famiglia con essi conviventi.

Istituto filodrammatico T. Ceconi. Questa sera alle ore 8 precise al Teatro Minerva avrà luogo l'annunciato trattenimento sociale.

I dilettanti reciteranno la commedia in tre atti di Luigi Rossi: Una commedia per la posta.

La commedia sarà preceduta da una poes'a: Alla Regina Margherita di Elio Sonvilo d'Amalfi, e declamata dalla signorina Scha Graziani.

Smarrimento. L'altro ieri sul'al strada che conduce da Nogaredo di Prato a Villalta, fu perduto un tacquino contenente note, cambiali di poco

valore e un importo in denaro. Quegli che porterà all'ufficio del no. stro giornale il tacquino con gli oggetti contenutivi, riceverà competente mancia,

Arte, Cectri. ecc.

«La passione di Gesti Cristo » at Tentro Minerva, Trevandosi la Compagnia Bavarese diretta da Edoardo Allesch in viaggio per Roma, così decise di dare anche in questa città due uniche rappresentazioni serali 4 cioè la sera di sabato 21 e domenici 22, ed una speciale domenica alle ore 3 1<sub>1</sub>2 pom.

Avendo la compagnia nella scora settimana rappresentato lo stesso spettacolo a Trieste con gran succeso, spera che anche il pubblico di questa gentile città rimarrà complatame e sod isfatto.

Concerto musicale alla Birraria Moster. Sappiamo che domenice 22 cerr. dalle 4 atle 7.30 poin. avrà lungo un concerto musicale un locali interni della suddetta birraria. I prezzi delle bibite e cibarie ranac-

ranno inalterati,

Programma dei pezzi di musca che le Bande militare e cittadina e-guiranno alternativamente sotto la Liggia Municipale dalle 12 merid. all: 2 pom. d'ogzi venerdi 20 corr.: 1. Marcia Reale Gabetti

2. Sinfonia « Re di Lahore» Massenet

Waldteufel 3. Valzer « Pomona » 4. Centone \* Lohengrin \* Bejer

5. Rimembranze «Favorita» Donizetti 6. Sunto Atto I «Carmen» Bizet

7. Sunto Atto III « La campana dell'Eremitaggio » Sarria 8. Valzer « Apollo » Arnhold 9. Polka

Cirro Zavatta. Questa sera alle 8 variata rappresentazione con pautomima,

# LIBRI E GIORNALI

Pagine Frimane. E' uscito il n. 9, (Anno IV) di questa pregevole pubblicazione-Questo numero contiene, fra altro, « Campana a morte » del noto poeta triestino Riccardo Pitteri.

Due Manuali di Bibliografia. --L'egregio bibliotecarto della Nazionale di Torino, cav. Giuseppe Ottino, ha rivedato e compilato il suo lodatissimo - Manuale di bibliografia, r che ora esce in una nuova ed elegantissima veste, per cura dell'editore Ulrico Hoepli, di Milano, nella serie dei suoi ottimi Manuali. Il lavoro del cav. Ottino ha un intento pratico: esser utili non già ai bibliofi.i. seri, eruditi, ai quali sarebbe superfluo, ma a tutti quegli studiosi, e non sono pochi, che ai appassionano pei libri, a desiderano impratichirsi della tecnica che riguarda la loro classificazione in una biblioteca. Il presente Manuale reca pure un opportuno sussidio ai giovani che aspirano alla carriera nelle Biblioteche dello Stato.

Il Manuale di « Paleografia « e quello di « Araldica » (ora uscito nella sha terza edizione) pure editi dall'Hoepli, trattando piu particolurmente dei mnnoscritti, completa assat bene la trattazione del cav. Ottino; il quale, dopo aver parlato delle origini a dello sviluppo della tipografia, con particolare riflesso dell' Italia, si è soffermato sul libro e aui auoi requisiti, ornamenti, incisioni, legature. Alle biblioteche e al loro ordinamento dà un largo aviluppo, e quindi le maggiori norme pratiche per la compilazione delle schede dei cataloghi, la disposizione e conservazione dei libri. In fine da precise indicazioni su molte opere che il lettore potra assai utilmente consultare, se desidera avere un più ampio materiale per studii speciali nella mater.a. La chiarezza e la semplicità del dettato formano un aitro pregio di questo Manuale, che è adorno di diciassette accuratissime incisioni, e costa, riccamente legalo, solo lire dua.

Il secondo Manuale di bibliografia è il « Dizionario bibliografico > del chiaro professore Arlia. Lo diciamo aubito, non è una semplice filza di voci e maniere, come si trovano net dizionari; l'autore ha saputo illustrare la materia anche dal lato filologico, storico e letterario, riportare quaiche documento, indicare qualche rarma bibliografica e così via, il lavoro, pertanto, non è arido, ma ricco, interessante per la copia a la varietà delle notizie, le quali difficitmente lo studioso può avere sempre alla mano, e conviene le cerchi in molte opere, anche straniere. Il « Dizionario bibliografico » dell' Ailla ripara a tale inconveniente, e l'editore Hosph ha fatto bene a pubblicare, con l'abituale correttezza ed 6leganca di tipi, il nuovo Manuale (L. 1.50).

# IN TRIBUNALE

Udienza del 19 novembre 1891

Di Chiara Anna fu Domenico e Saccovini Auna di Felice, contadine, di Porpetto, imputate di furto, furono condannate a 5 giorni di reclusione ciascuna.

Noacco Giustina fu Gio Batta di Manzano; si dichtarò non luogo a procedimento; era imputata di contra vvenzione alla legge sanitaria.

the majorante and the 2 th and

degli

Da alcuni ate e telegra

impiegato p l'esercizio di e procurato Dietro re Ministero d

tibilità con

Gugli Si assicu vera l'imp Palermo e in tale occ. L' impert lermo a bo

Mandate Il borgo

Luttich (B di famiglia dell'apertu « Le scu 10 corr. I mandare r figli fin d principii s Ce n'è già di istruzio

diligentem Suicidio ( La Gaz che il sig.

della Cam

capo del p

sone, si è

tevelo ben

vostri fi

nacciato d pudore. Da tem più parlai il procell ingless. E

egh sta al and de Fra un lettere al racconta Ecco u partita di javano ce

pagne: « Io e le altissim compagno guardo e metri, un come un l'erbe. Pi leone, e tirargli, c

direzioni. « Allor viglia che leoni. Le alla guisa gialli. No per qualch ad un pu allo scope passo pos-

guardi! »

dal galop sorpresa Leo per scend leone dis Vidi l'an vanti, gu stesso, pr

d'erbe. « Io n vallo in r che mi ci il mio ca alle schio

avessi spa

« Segu era possi tranne il cura di la rava mai · Io co the erano

leone, da camminav. mise a sc quando r sua gropp saglio. Le passo e pi

degli altri e nello ste mente son ciarsi dal

sul pendio « Leo ; rimase f-r

forso, arti vano dell'i guito, « I leor

# Le incompatibilità degli impiegati postali

Da alcuni mosi il Ministero delle poste e telegrafi dichiarò che l'ufficio di impiegato postale è incompatibile col-l'esercizio della professione di avvocato e procuratore.

Dietro reclami pervenuti alle atesso Ministero dichiarossi anche l'incompatibilità con l'esercizio del commercio.

# Guglielmo II a Palermo

Si assicura che nella ventura primavera l'imperatore di Germania visiterà Palermo e l'esposizione, abboccandosi in tale occasione col R. d'Italia.

L'imperatore si recherebbe a Palermo a bordo d'una squadra da guerra.

## Mandate i figliuoli a scuola Monito eloquente

Il borgomastro di una città presso Luttich (Belgio) ha mundato ai padri di famiglia questo monito, in occasione dell'apertura delle scuole:

« Le scuole cominciano di nuovo al 10 corr. Invitiamo perciò i genitori a mandare regolarmente a scuola i loro figli fin dal primo giorno. Soltanto i principii sono duri, il resto viene da sè. Ce n'è già abbastanza delle teste vuote di istruzione fra voi ed altrove. Tenetevelo bene a mente, se non volete che vostri figli sieno degli asini, mandateli diligentemente a scuola. »

# Suicidio d'un ex deputato germanico

La Gazzetta di Francoforte annunzia che il sig. Bactholomeus ex membro della Camera dei regno di Sassonia e capo del partito socialista cristine sassone, si è avvelonato perchè era minacciato d'un processo per attentato al pudore.

## in mezzo ai leoni

Da tempo parecchio non si sentiva più parlare di lord Randolph Churchill procelloso membro del Parlamento inglese. E la ragione sta in questo, che egli sta viaggiando nel Mashonaland, al aud dell'Africa.

Fra una caccia e l'altra manda delle lettere al Dauly Graphic, nelle quali rasconta le sue avventure.

Ecco un brano dove è parrata una partita di caccia ad una selvaggina che invano cercheremmo nelle nostre campagne:

Cam-

Irrico

iio at

llo di

'6 I'I-

9 010

1-14-

114634

ivere

nena

910FF

page

erchi

10084

G 104

 $0 a \psi 1$ 

\$10118

1 in- |

direzioni.

■ Io e Leo eravamo a cavallo fra le altissime erbe d'una prateria. Il mio compagno mi indica un punto col dito; guardo e vedo, alla distanza di quaranta metri, un animale giallo, grosso quasi come un torello, che si trastullava fra l'erbe. Presentii che doveva essere un leone, e stavo per scendere di sella onde tirargli, quando Leo mi gridò : = Guardi guardi! » ed accennò col dito in varie

« Allora vidi con mia grande meraviglia che la prateria era coperta di leoni. Le belve correvano innanzi a noi alla guisa di una muta di enormi cani gialli. Noi proseguimmo, dietro ai leoni, per qualche tempo sino a che giungemmo ad un punto dove la prateria era più allo scoperto: i leoni camminavano con passo posato e tranquillo, ben differente dal galoppo spaventato di una antilope sorpresa dal cacciatore.

Leo giudicò opportuno il momento per scendere da cavallo, e tirò ad un leone distante una trentina di metri. Vidi l'animale cadere col capo in avanti, girare per un momento sopra se stesso, poi rotclare in una macchia d'erbe.

 Io non tentai di scendere da cavallo in mezzo a quella massa di leoni che mi circondava da ogni lato, perchè il mio cavallo, che non era abituato alle schioppettate, sarebbe fuggito se io

avessi sparato. « Seguri Leo, il più vicino che mi era possibile, deciso di lasciare a lui, tranne il caso d'un momento critico, la cura di fare fuoco, giacchè egli non tirava mai un colpo in fallo.

· lo contai sette leoni; Leo mi disse che erano assai di più. Vidi un grosso leone, dalla fitta criniera nera, che camminava un po' avanti al branco. Si mise a scendere un piccolo fossato e quando riapparve sul lato opposto la sua groppa formava un magnifico bersaglio. Leo sparò, il leone affrettò il passo e più non lo vedemmo alla testa degli altri. Ci avvicinamino al fossato, e nello stesso momento vidi, letteralmente sotto il mio naso, tre leoni slauciarsi dal fondo del fosso, arrampicarsi sul pendio opposto a scomparire.

« Leo allora miò ad un leone che rimase ferito e fuggi dan'altro lato del 10-30, articolando del suom che avevano dell'arlo, del gruganto e del sin-

\* I leoni allora si erano portati alla

distanza d'un centinaio di metri ed erano scomparsi in mezzo all'alte erbe. « Noi sapevamo d'aver lasciato un

lcone ferito dietro a noi sulla sinistra, ed un altro avanti a noi parimenti a sinistra.

« Questa volta Leo, probabilmente perchè aveva paura per me, perdette tutto il suo sangue freddo. Sono sicaro che se si fosse trovato solo sopra un buon cavallo, ne avrebbe fatto passare delle belle ai leoni. Egli mi disse che i leoni non si sarebbero lasciati cacciare a lungo; ma si sdraierebbero a terra, sottraendosi alla nustra vista, per attenderci; che se noi ci fossimo recati vicino ai leuni feriti, probabilmente ci sarebbero piombati addosso, e ci sarebbe stato mestiere di raccomandarci alla velocità dei nostri cavalli. »

Era una prospettiva poco attraente. I cacciatori si appigliarono al partito di ritornare al lors accampamento; ma per fare questo occorreva essere sicuri che uno dei leoni feriti non li aspettasse al loro ritorno.

Leo scopri un leone ferito troppo gravemente per essere pericoloso, e lo feri con una fucilata.

Gh altri leoni che erano stati con tanta imprudenza disturbati, non cercarono di vendicare i loro compagni feriti od uccisi, e lord Churchill e il suo comdagno poterono raggiungere sani e salvi il loro accampamento.

### La fuga di un banchiere tedesco e suicidio

I krachs finanziari si moltiplicano in Germania. La città d'Unna, in Vesfalia, è molto impressionata per la fuga del banchiere Enrico Hegorechet, che ha commesso dei faisi per la somma di 100,000 marchi. Il fuggitivo fu arrestato sopra un treno ferroviario. Il suo contabile si è bruciate le cervella.

### inavvertenza fatale d'un medico e d'un farmacista

Scrivono da Trieste, 18 corr : La città di Rovigno è impressionata da un fatto uoloros.ss:mo.

La figua del ricco industriale a possidente Domenico Candussi Giardo, la signorina Gemma, una ragazza bellissima, colta e gentile, di 22 anni, doveva sposarsi la prossima settinana col dottor Belli di Capedistria, trovandosi leggermente maisposta chiamò il vec chio medico di casa, il quale invece di 0,03 cent.grammi di morfina, gliene prescrisse 0.30.

li farmacieta, altrettanto imprudente quanto trascurato, esegui la ricetta, e la povere Gemma mori avvelenata.

La chamavano la Gemma di Rovigno. Immaginate lo strazio della madre, chè fu lei a somministrarle il fatale rimedio.

In quanto al vecchio dottore, che ha ottant'anni, si dovette sorvegliarlo perchè voieva suicidarsi.

La Luogotenenza di Trieste avviò un'inchiesta e procederà contro il farmacista.

Ai funerali della povera Gemma, che ebbero luogo ieri, tutta la città vi prese parte; si chiusero i negozi in segno di lutto, e dietro il feretro, coperto di co rone di fiori freschi, c'era una folla immensa.

# Telegrammi

Un orribite assassinio sul Po

Mantova 19. Ieri notte transitavano il Po a Felonica su una barca, un mediatore di Solara (Rovigo) ed un giovanotto meridionale di 24 anni ammogliato, proprietario di un magazzino di vino a Legnago.

Ad un tratto, non si sa se in seguito a diverbio, il mediatore afferio per il corpo il negoziante e lo gettò nel fiame.

li disgraziato dibattendosi nell'acqua gridava al soccorso, e quando il batleliere terrorizzato stava per prestargii aiuto, l'assassino vi si oppose con tutte le sue forze, minacciandolo di fargli fare la stessa fine. Il negoziante, mesperto al anoto, dopo poche grida e contorciments, annegò.

Giunta la barca a terra, l'assassinio fu subito arrestato dai carabinieri di Felonica e ieri stesso è stato condotto nelle carceri mandamentali di Sermide.

# La insurrezione in Brasile

Santiago, 19. — Notizie dai Brasile dicono che gli inserti bloccarone la foci dei flumi, stabilirono batterie per impedire il passaggio della flotta del dittatore. Il partito d'opposizione dispone adesso di cinque reggimenti di cavalleria, tre di actiglieria, tre di fanteria, dieci battaglioni della guardia nazionale s una corvetta.

Londra, 19. — Hassi da Rio Janeiro: li governo si prepara a spedire truppe a Desterro in provincia di Santa Caterina. Gu affari prendono una piega minacciosa nelia provincia di San Paolo.

New York, 19. - Il York Herald ha da Buenos Ayres:

Tro generali del partito del dittatore furono spediti a Rio Grande per negoziare cogli insorti.

## Scioperi e revolverate

Lens, 19. - Una violenta rissa avvenne ieri a Mericourt tra scioperanti e minatori recantisi al lavoro. Sei minatori sono gravemente feriti. Anche nelle miniere di Courrieus fuvvi rissa tra gli scioperanti e gli operai volenti lavorare. La guardia campestre, trovantesi alla testa dei non scioperanti, tirò una revolverata. Alcuni sono feriti leggermente.

## Giers a Parigi

Parigi, 19. Giers è giunto questa sera; Dormesson diedegli il benvenuto in nome di Ribot.

Alla stazione non vi fu nessun grido, nè incidente.

### Riavvicinamento russo-te desco

Colonia, 20. Secondo la Gazzetta di Colonia, in seguito all'abbandono dei titoli russi da parte del mercato francese il Consiglio dei ministri russo decise di fare un passo, tendente a un riavvicinamento russo-tedesco, L'ambasciatore russo a Berlino conferì lungamente con Marshall,

## Rivista settimanale sui mercati.

Settimana 45. Grani. Il cattivo tempo perdurato in tutta l'ottava ha recato un grave danno al mercato. La maggior parte dei cerali era dei rivenditori, e quantunque i prezzi si m n enessero sostenuti, pure in corrente, già da qualche tempo spiegata, in favore agli acquisti, punto si rattento, chè anzi tutto il genere ebbe pronto esito. Si misurarono:

Martedi. Ett. 600 di granoturco, 25 di 80rgor0850. Giocedi nulla.

Sabato. Ett. 430 di granoturco, 18 di BUTEOTOSSO. Raizarono: il granoturco cent. 19, il sorgorosso cent. 10.

### PREZZI MINIMI E MASSIMI.

Martedì. Granoturco da L. 10.25 a 12,-, sorgorosso da L. 6.20 a 6.40. Sabbato, Granoturco da L. 10.40 a 11.75, sorgorosso da L. 6.- a 630..

Foraggi e combustibili. Martedi poca roba e nulla giovedi e sabato. Prezzi sostenuti.

Castagne al quint. L. 8, 9, 10, 10.50. 11, 12, 13,

# CARNE DI MANZO.

|          | 15 - 5 - 4 | en lie | primo    | al abit     | Line | 1.80 |  |
|----------|------------|--------|----------|-------------|------|------|--|
|          |            | _      | -        |             |      | 1.70 |  |
|          | JP:        | 3      | *        | •           | 3    |      |  |
|          | >          | >      |          | >           | 3    | 1.00 |  |
| 3        | •          | >      | *        | >           | >    | 1.50 |  |
|          | >          | >      | ascondo  | >           |      | 1.50 |  |
| 1        | >          |        | >        | >           |      | 1.40 |  |
|          | >          | *      | 2        |             | *    | 1,35 |  |
| 3        | •          | >      | >        | Di          | *    | 1,30 |  |
| ,        |            | No.    | terzo    | >           | >    | 1,20 |  |
|          | *          | >      | >>       | >           | >    | 1.15 |  |
|          | •          | >      | > .      | *           | >    | 1.10 |  |
| 1        | *          | >      |          | 39:         | 36   | 1.—  |  |
| Il." qua | lilà,      | tagito | primo    | >           | >    | 1.50 |  |
| -        |            | >      | >        | 26          |      | 1.45 |  |
| 1        |            | >      | >        | >           | >    | 1.40 |  |
| 1        |            | >      | secondo  | 39          |      | 1.30 |  |
| 2        | *          |        |          | 79          | >    | 1.25 |  |
| 3        | b          | 26     | >        | >           |      | 1.20 |  |
|          | •          | >      | terzo    | >           | 36   | 1.10 |  |
| 1        | >          | >      |          |             | 2    | 1.05 |  |
|          | *          | >      |          | *           | >    | 0.95 |  |
|          |            |        | >        | <b>&gt;</b> | >    | 0.90 |  |
|          | ~          | A DATE | P DT 371 | mer i       |      |      |  |

CARNE DI VITELLO.

Quarti davanti chil. L. 1.— 1.10, 1.20, 1.30, 1.40 di dietro » » 1.40 1.50, 1.60, 1.70 1.80

# BOLLETTINO DI BORSA

Udine, 20 novembre 1891

| •                            |               |     |
|------------------------------|---------------|-----|
| Rendita                      | 20 nov. 19 no | 0.4 |
| Italiana 50/0 contanti       | 90.05   89.70 | )   |
| Obbligazioni Asse Eccles. 5% | 89    89      | •   |
| Obblizazioni                 |               |     |

# Ferrovie Meridionali .

### 30/0 Italiane Fondiaria Banca Nazion, 4 % 477 487 50/0 Banco Napoli 470 Ferrovia Udine-Pontebba

### Fond. Cassa Risp. Milano 5% 503 Azioni Banca Nazionale . . . 1220 Banca di Ildina ex connone de 119

|                                                | 112  |
|------------------------------------------------|------|
| Popolare Friulana . 114                        | 114  |
| > Cooperativa Udinese . 31.1/2                 | .100 |
| Cotonificio Udinese 1100                       | .100 |
| oc età Parchetti 190                           | 190  |
| Tramvia di Udine . 95                          | 35   |
| * Veneta Impr. e Cost. 39                      | 10   |
| <ul> <li>Cotonificio Veneziano. 240</li> </ul> | 240  |
|                                                |      |

| ı | CHIMAL . AN         | THE    |         |       |
|---|---------------------|--------|---------|-------|
| ١ | Francia             | chéque | 103.30  | 104.  |
| 1 | Germania            |        | 127.70  | 127.6 |
| ı | Londra              | >      | 26.05   | 25.98 |
| ١ | Austria e Banconote | *      | 219,4/2 | 219.4 |
| ı | Napo eoni           | 20     | 20.6    | 20.6  |
| ١ | WHAT                |        |         |       |

# litimi dispacol

Chrusura Parigu 87.05 ld. Boulevards, ore 11 1/2 pom. 87.30 | 86.75 Tendenza mignore

Oggi arremo probabilmente unu giornata mignore dato l'aumento del listino di Parigi. Pensiamb tuttavia che molte disillusioni si sono

Verificate gia. Prusenza.

QUARGNOLO OTTAVIO, gerente responsabile

# RICOSTITUENTI

Quando l'età, le malattie o gli stravizi vi hanno sfibrati non ricorrete a quei dannosissimi rimedi eccitanti che possono contenere anche della cantaridua, ma fate uso di un medicinale ricostituente, cioè che ridona al corpo i materiali vitali perduti a sprecati. I globuli ricostituenti cocofosfo-marziali del Dott. Taylor sono i più indicati per rinforzare l'organismo, e sono indicatissimi nel a debolezza virile, perdita, perdita di memoria, debolezza d'udito e di vista in seguito a stravizi. Essi sono di facile e segreto uso e insapori. Si spediscono in modo segretissimo. Un flacone con istruzione L. 8 più cent. 50 me per posta. Due flaconi (sufficienti in mali inveterati) L. 15,50 porto franco. Dirigersi da A. Bertelli & C., chimicifarmacisti in Milano, Via Monforte, 6. Deposito nelle principali farmacie del regno. Licenziati per la vendita a norma della

Legge Sanitaria. Prominit at Congresses "edited di Pav'a 1997, Recerta 1983; per gio-bulu - Ford, Ferro acte's compilabile Fat, et. com but (aper, pro-parazione) t'apolen - china china p. Fat. camp. ind. ale, ceptig, igs, Prominiti ancho alla Espasianoni di Barcellona 1868, Ya 'cana 1867-38 Brazultan 1869; Calonia 1869; Editabargo 1880.

# AVVISO

Il sottoscritto conduttore, fa noto ai suoi avventori che col giorno di sabato 21 corrente, l'esercizio di osteria coll'insegna Alla Milanese, situato in via Erasmo Valvasone, viene trasportato in via Porta Nuova alla nuova insegna

# ALLA VENDEMMIA

Nella fiducia che non solo i suoi vecchi avventori continueranno ad onorario, frequentando it suo esercizio, ma che ne verranno anche di nuovi, egli promette che nulla ometterà onde cattivarsi la loro benevolenza.

Eurico Faccini

# LA VERA NOVITÀ

Cappelli guerniti da Signora e da Bambini

Modelli eleganti, Prezzi convenienti Grande e variato assortimento

MANTELLI DA SIGNORA

tauto in articolo andante che ricco.

Abiti per bambini Corredi da sposa

nel Negozio Mode L. FASRIS MARCHI, Udine, Mercatovecchio

# 日本のころのころののころのころのこと Provincia di Udine - Distretto di Tolmezzo Comune di Zuglio

A tutto il giono 20 dicembre prossimo venturo viene aperto il concorso al posto di segretario di questo Municipio, cui va annesso lo stipendio di L. 1000 esenti da tassa di ricchezza mo-

Le istanze, corredate dai prescritti documenti, dovranno venir presentate entro il anindicato termine; la nomina sarà fatta per un biennio e l'eletto assumerà l'ufficio col primo gennaio 1892,

Dall'ufficio Municipale Zuglio, li 20 Novembre 1891. Il Sindaço

G. GORTANI.

# OROLOGERIA GROSSI

UDINE - 13 Mercatovecchio - UDINE



Grande assortimento] di orologi [d'ogni genere a prezzi eccezionalmente ribassati da non temere concorrenza.

Assume qualunque riparazione con garanzia di un anno.

Deposito Macchine da cucire delle migliori fabbriche per uso di famiglia, per sarti e per calzolai.

# massaie

raccomandiamo l'uso dell'utilissima specialità del "Sapone al fiele, per togliere qualunque macchia dagli abitl. ---Ottimo anche per le più delicate stoffe in seta che si possono lavare senza alterarne il colore.

Le brave massale recandosi all'Ufficio Annunzi del Giornale di Udiue le potranno acquistare per 60 centesimi al pezzo con istruzione,

RSPOSIZIONE NAZIONALE PALERMO

STRAORDINARIE RIDUZIONI

FERROVIARIE E MARITTIME GRANDIOSE FESTE

Escursioni ai monumenti della Sicilia

# È POSSIBILE

che siavi chi arrischia UNA Lira al Lotto pubblico sopra un numero giuocato di estratto semplice per ottenere nel caso il più fortunato una vincita di L. 10.50 mentre si può senza aumentare le difficoltà di vincita concorrere con Una Lira a 307.50 vincite da

200,000 - 100,000 - 10,000 5000 - 1000 ecc. ?

La risposta non ci par dubbia, e pertanto avvisiamo che presso la Banca

Fratelli CASARETO di Francesco Via Carlo Felice, 10, GENOVA e presso i principali Banchieri e Cambio Valute del Regno si trovano angora in vendita i biglietti

# Brande Lotteria Nazionale di Palermo

Che ogni numero del costo di UNA lira, concorre, senza aitra spesa a quattro estrazioni fissate irrevocabilmente al

31 Dicembre 1891 - 30 Aprile, 31 Agosto 31 Dicembre 1892

# Vince sicuramente Lipe 100,000 alla prima estrazione

senza perdere di valore, continua a concorrere alle estrazioni successive e può vincere L. 100,000 al 30 Aprile

» 100,000 al 31 Agosto ≥ 200,000 al 31 Dicembre La Benca Nazionale Italiana A depositaria della somma occorrente per pagare in contanti senza

alcuna deduzione per tasse od

alt.o di tutte la vincite che am-

montano a L. 1,400,000.

# VENDITA ACQUAVITE.

Il sottoscritto avverte che presso il signor Gio. Batta Marioni, fuori porta Grazzano, Udine, trovasi in vendita acquavite fabbricata da lui stesso, a prodotta con vinaccie e susine.

Rauscedo, 17 novembre 1891 CROVATO EUGENIO

# CHIRURGO-DENTISTA

MECCANICO Udine, Via Paolo Sarpi N. 8.

Unico Gabinetto D'Igiene per le malattie della BOCCA e dei DENTI

Visite e consulti tutti i giorni, dalle 8 alle 6. Si cura qualunque affezione della Bocca, e i Denti gnasti anche dolorosi in massima non si estraggono ma si curano. Si ridona, l'alito gradevole e la bianchezza ai denti sporchi.

Denti e Dentieri artificiali.

# GLORIA LIQUORE STOMATICO

Questo liquore accresce l'appetito, facilita la digestione e rinvigorisce l'organismo.

Si prepara dal farmacista Sandri n si ende alla farmacia Alessi in Udine.

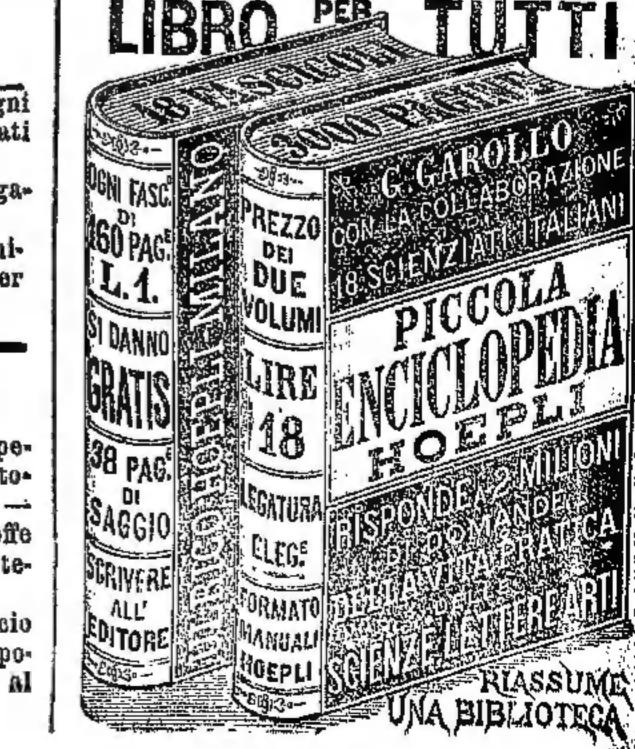

Prezzi fissi marcati sulla suola

donna e ragazzi a prezzi convenientissimi e d'ottima qualità.



UDINE Via Mercatorscehio N. 25.

VEVEZIA

Merceria S. Salvatore 4919, 20 - Ponte Rialto 5327 --- Merceria dell'orologio 216 S. Moise all'Ascensione 1290.



VICENZ Via Cayour 2141 TREVISO. Calmaggiore 29.

Rappresentante l'Unione Militare pel Presidio di Venezia. Impresa Calzoleria Casa di Pena Maschile Venezia.

Si ricevono commissioni sopra misura con tutta sollecitudine.

Alla Città di Venezia

Diploma all'Esposizione d'Igiene di Milane 1891

IGIENICI

G. C. HÉRION Stabilimento a Vapore VENEZIA

I migliori in commercio ed i più eleganti

Vendita presso Eurico Mason, Rea Giuseppe - UDINE Unione militare Roma, Milano, Torino, Spezia, Napoli

G. C. Hérion, Venezia, spedisce a richiesta catalogo « gratis »

Whieto la Salute???

zione accurata.

# MAGNETISMO

UNIVERSALE

Questo indispensabile preparato

che da venti anni è usato in tutta

l'Italia e all'estero, può essere

chiamato infatti il vero rigeneratore

universale pel suo ci esceme successo.

rigeneratore universale non ha potuto

più abbandonarlo.

Chi ha incominciato ad usare il

Senza essere una tintura, il Ki-

generatore universale ridona il co-

lore primitivo e naturale ai capelli,

ne rinterza il buibo, li fa crescere,

li rende morbidi e quali erano nella

prima gioventù. Non lorda la pelle

nè la biancheria, e pulisce il capo

AMERICANO

Ristoratore dei Capelli

Sistema Rossetter di Nuova Yorck

perfezionato dal Chimici signori Rizzi

Unico concessionario e rappresentante per tutta l'Itulia ed estero ANTONIO LONGEGA, S. Salva-

tore, Venezia, al quale docranno essere dirette

Prezzo di una bottiglia con istruzione lire Tre

Tintura in Cosmetico.

si trovano in commercio. Il Cerone americano oltre che tingere

al naturale capelli e barba, è la tintura piu comoda in viaggio

perchè tascabile, ed evita il pericolo di macchiare, come av-

forza il bulbo dei capelli e ne evita la caduta. Tiuge in BIONDO

Il Cerone americano è composto di midolla di bue la quale rin-

Un pezzo in elegante austuccio Lire 3.50

ACQUA CELESTE AFRICANA

la più rinomata tintura in una sola bottiglia.

Nessun altro chimico profumiere è arrivato a preparare una

tintura istantanea che tinga perfettamento Capelli e Barba con

tanta comodità come questa. - Non occorre lavarsi i capelli nè

prima nè dopo l'applicazione. Ogni persona può tingersi da sè

impiegando meno di 3 minuti. - Non sporca la pelle ne la lin-

geria. L'applicazione è duratura quindici giorni. Una bottiglia

TINTURA FOTOGRAFICA ISTANTANEA.

Questa premiata tintura possiede la virtà di tingere i capelli

e a barba in BRUNO e NERO naturale, senza macchiare la

pelle, come fanno maggior parte delle tinture vendute finora in

Europa. Di più lascia i capelli morbidi, come prima dell'opera-

zione senza il minimo danno alla salute. - Prezzo della sca-

Si vende in Udine, presso l'Ufficio Annunzi del Giornale di

Udine, da Nicolò Clain, Lange e Dal Negro parrucchieri, Bo-

sero farmacista. - Treviso, Tardivello Candido, chincagliere. -

in elegante astuccio ha la durata di sei mesi. Costa lire 4.

viene per quella da due e tre bottiglie.

Belluno, Agostino Toneguti, negoziante.

COLLEGIO COMUNALE

VITTORIO EMANUELE II

CASTELSANGIOVANNI

(Linea Ferroviaria Piacenza-Alessandria)

legi Militari e alla Scuola Militare di Modena. - Nelle vacanze, preparazione

dei giovani agli esami di ammissione e di riparazione in tutti i corsi. - Clima

saluberrimo - Pensione modica - Vitto sostanzioso ed abbondante - Educa-

Villa in brianza e per la cura climatica e bagni di mare alla riviera.

Speciale riduzione pei figli dei Segretari Comunali

Per programma e schiarimenti rivolgersi al Sindaco ed al Direttore.

Sac. D. Giov. Maria FERRERIO.

Scuole Elementari, Tecniche, Ginnasiali, Liceali, Corsi preparatori ai Col

CASTAGNO e NERO perfetti.

Unica tintura solida a forma di cosmetice, preferita a quante

tulle le lettere, commissioni e raglia.

40 anni di felice successo



per pareri dati dalla Sor nambula ANNA D'AMICA confermano sempre più meritata fama che in union al consorte si è così solicia mente stabilita.

Per ottenere un consu's magnetico della chiarovez gente sonnambula Anna qualsiasi città necessita c per lettera siano dichiarat le p; merpan domande di quanto si desider-

Neila risposta riceveranno schiarimenti je. teressanti e necessari. - Alla leitera che chien il parere bisogna unirci, sia per vaglia posta e o con lettera raccomandata, per l' Italia li 5.70, = per l'estero lire 5.25. Dirigero le le tere al prof. Pietro D'Amico, Bologna (Italia), littre, ci d

# 图如此是是是不是一个人的一个

CON PARTECIPAZIONE DEL MINISTERO DELL' INTERNO A ROMA in data del 23 Dicembre 1890.

Partecipando delle proprietà dell'Iodio e del Ferro, queste Pillole vengono prescritte dai medici da oltre quarant'anni in tutte quelle malattie oye occorre un'energica cura depurativa, ricostituente, ferruginosa.

Esse offrono ai medici un agente terapeutico dei più energici per istimolare l'organismo e modificare le costituzioni linfatiche, deboli o affievolite. N. B. — Come prova di purezza e autenticità della vere Pittole di Blancurd, esigere li nostro sigliio d'argento reatlivo, la aliato, e li bollo dell'

1 Union des Pahriconts. FARMACISTA A PARIGI, RUE SONAPARTE, 40
Ogn: Pillola contiena centigr. 0,05 di loduro di
ferro puro inalterabile. 強いるないまるとうない

# ODARIO EERROVIARI.

| UHAH                                                                                                                     | 10 FER                                                                                              | RUVIAR                                                                    | 11                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| М. 1.50 а.<br>О. 4.40 а.                                                                                                 | 9.00 a. O. 2.10 p. O.                                                                               | 5.00 a.<br>5.15 a.<br>10.45 a.<br>2.10 p.                                 | 7.42 4<br>10.05 a,<br>3 10 p,<br>4 30 p,<br>11 30 p,<br>2.25 a |
| DA UDINE A P<br>O. 5.45 s.<br>D. 7.52 s.<br>O. 10.30 a.<br>O. 5.25 p.<br>D. 5.02 p.<br>DA UDINE M. 2.45 s.<br>O. 7.51 s. | 8.50 a. 0<br>9.47 a. D<br>1.34 p. 0<br>8.40 p. 0<br>7.00 p. D<br>TRIESTE<br>7.37 s. 0<br>11.18 a. 0 | 6.20 a. 6.20 a. 9.18 a, 2.24 p. 4.45 p. 6.29 p. DA TRIESTE 8.10 a. 9.— g. | 7.50 p<br>7.58 p<br>7.57 a<br>12.35 a                          |
| M. \$11.05 g.<br>M. 3.40 p.<br>O. 5.20 p.                                                                                | 12.24 p. M<br>7.32 p. M<br>8.45 p. O                                                                | i. # 2.40 p.                                                              | 4.20 p<br>7.45 p                                               |
| DA UDINE A 1<br>O. 7.48 a.<br>O. 1.02 p.<br>M. 5.24 p.<br>DA UDINE A                                                     | PORTOGR. D.                                                                                         | A PORTOGR,                                                                | A UDIN;                                                        |
| M. 6.— a.<br>M. 9.— a.<br>M. 11.20 a.<br>O. 3.30 p.<br>O. 7.34 p.                                                        | 9.31 a. M<br>9.31 a. M<br>11.51 a. M                                                                | l. 7.— a.<br>l. 9.45 a.<br>l. 12.19 p.<br>4.27 p.                         | 7,28 s<br>10,18 s<br>12,50 p<br>4,54 p.                        |

Tramvia a Vapore Udine - S. Daniele. Arrivi | Partenze

DA UDING A S. DANIECE DA S. DANIELE A UDINE R.A. 8 15 a. 9.55 s. 7.20 s. 8,55 a, R A 1.- p. 11.- a 12.20 p. P.G a Il.lba. 4.23 p. 1.40 p. 2.35 p. 6.50 p. P G 7.32 p. 5.30 p.

# Liquore stomatico ricostituente

-

Milano FRELECE BESLER! Milano

Egregio Signor Bisieri - Milano.

Padova 9 febbraio 1891. Avendo somministrato in parecchie occasioni ai miei infermi il di Lei Liquore FERRO-CHINA posso assicurarla d'aver sempre conseguito vantaggiosi risultamenti.

Con tutto il rispetto suo devotissimo A. doit. De-Giovanni

prof. di patologia all'Università di Padova

Bevesi preferibilmente prima dei pasti e nell'ora del Wermouth.

Vendesi dai principali farmacisti, droghier e liquoristi. . .

CON GLICERINA

ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA

Tre volte più efficace dell'olle di fegate

semplice sonza nessuno dei suoi incon-

SAPORE GRADEVOLE

FACILE DIGESTIONE.

Il Ministero dell'Interno con sua decisione 16 lu-glie 1899, sentito il parere di massima del Consiglio Superiore di Sanita, permette la vendita dell'*Emui*-

Uniol estamente la gentina RMVLSIONE SCRTT

SI VERRE IN TOTTE AR PARMACIE.

# TORD-TRIPE

Si vende a Lire UNA il pacco presso l'Ufficio del nostro Giornale

renienti.



LA VERA

tola lire 4.

FLORELINE

TINTURA INGLESE

delle Capiglialure eleganti

Restituisce ai capelli grigi il colore primitivo della gioveniù, rinvigorisce la vitalità, il crescimento e la bellezza luminosa. Agisco gradatamento e non fallisce mai, non macchia la pelle ed e facile l'applicazione. Dopo 8 o 10 giorni di suo uso col mezzo d'una spazzettina si ottiene un successo certo e brillante Per conservare la colorazione basta in seguito usarla ogni 8 o 10 giorni.

Si vende in Udine presso l'Ufficio Annunzi del nostro Giornale a L. 4.50 Avvertenza, Rifiutare come falsificate le boccette che non hanno la marca di Fabbrica della farmacia del D. Boggio.



nessuna Acqua per la testa senza

aver prima sperimentato l'

preparata

dai Fratelli RIZZI - Firenze

Preferibile alle altre siccome la più tonica, antipelliculare ed igienica; rigeneratrice e conservatrice dei CAPELLI.

Prezzo L. 1.50 la bottiglia Sivende press, l'Ufficio Annunzi del Giornale di Udine Via Savorgnana, 11.

# Lucido per biancheria

Con questo apparato che si unisce in piccola dose: all'amido, labiancheria acquista una lucentezza come uscita dalla fabbrica. -Prezzo per ogni pacco L. I. - Il "lucido n lo si acquista presso l'Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

DE ELECTE ELECTE ELECTE ELECTE ELECTE EL

# FARE I RICCI

Una scatola con 4 ferri e l'istruzione lire 1. Si troyano in vendita presso l'Ufficio Apunnzi del Giornale di Udine.

# Tintura fotografica

È una tintura istantanea la migliore di tutte per ridonare ai capelli ed alla barba il loro primitivo colore. Una bottiglia costa L. 4 e trovasi in vendita presso l'Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

# OCHROMA LAGOPUS

Questo nome viene dato a un lucido ottimo per scarpe, stivali finimenti da cavallo, valigie ecc. Ammorbidisce Il cuoio, lo preservare lo fa brillare meravigliosamente.

Premiato con medaglie d'oro e d'argento alle Esposizioni di Parigi, Napoli, Chieti e Tolosa, fu riconoscinto per il lucido migliore e

più economico. Lire 1.50 la bottiglia con istruzione e pennello. Deposito esclusivo per tutta la Provincia presso l'Ufficio Annunzi del "Giornale di Udine" Via Savorgnana, 11.

Esce tutti menica. Udine a don la tutto il k

AS:

Per gli maggiori sp Un numero 3 P

Semestre Nel

Il proces sebbene sv gon c'era materia gi asi fuori mendio de della gius E coi t peggio cu si si trov

ad ogni c avviene s bravano riducono Ciò dig oria, la con minu cose di alle ques n breve putato.

> gono imi i eruire carabinie In alc maro, m ganza di i si oce

Noi ve

girdos1&I vare la si prese profano Si chi tanti ch epra -Menono

tutto e subito 1 Sarel ranga d dei giud tudiano

giudizia ciò dov nostro cagli a stampa

Ai gi

metodo

del reo giustiz dovuto

o lasci:

da groi gono d imports faccian Que fa il p

del pro chè ol menti alle in

Noi libertà ex ec vare la matori opporti

Alla Vi smo di

zioni g Lar giudizi:

talia, p special